

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com







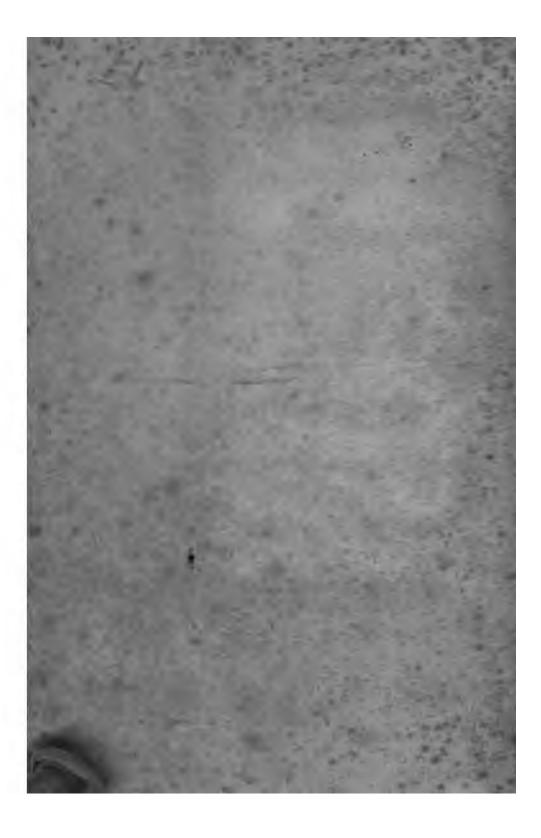

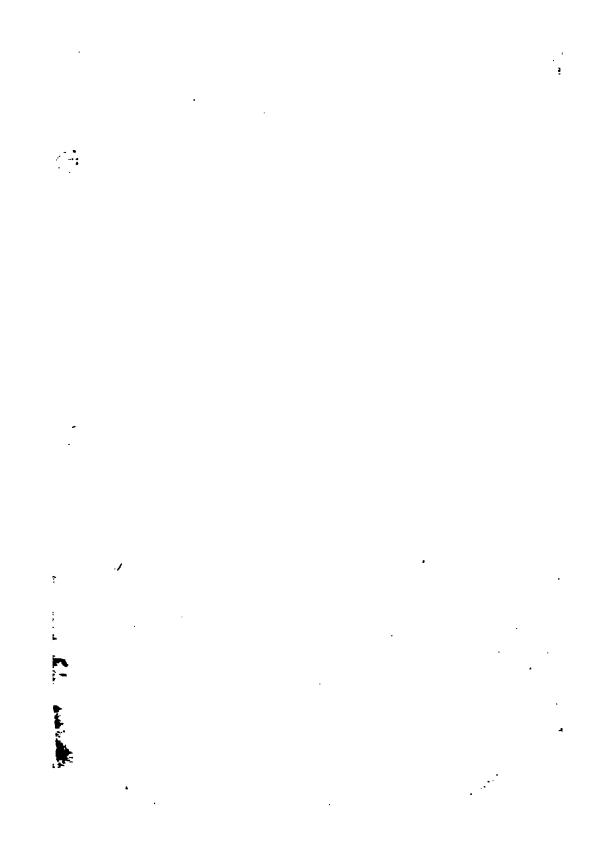

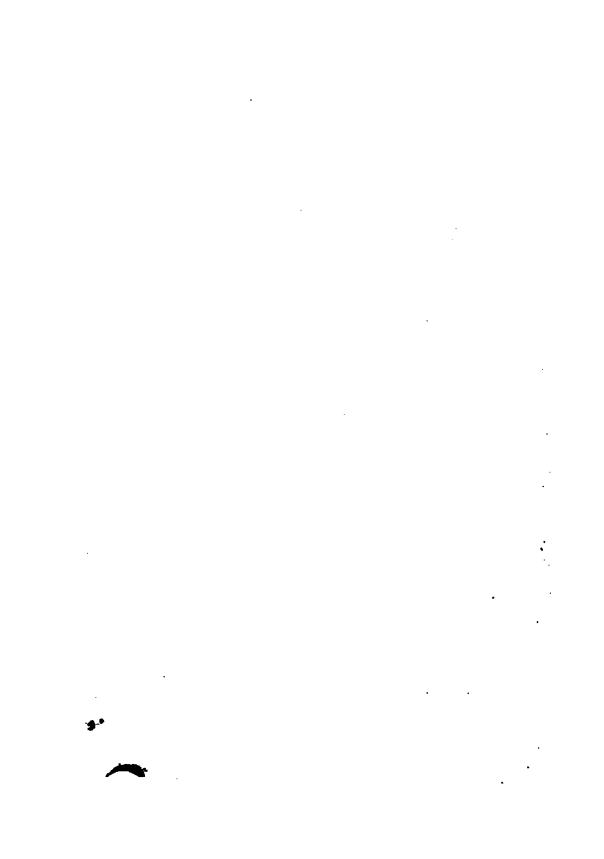

## IN MORTE

DΙ

# **UGO BASSVILLE**

CANTICA

DEL CAV.

VINCENZO MONTI

EDIZIONE SECONDA RIVEDUTA DALL'AUTORE ED ACCRESCIUTA DI NOTE

## MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DEI CLASSICI ITALIANI

MDCCCXXI

A spese di Giovanni Resnati.



La presente edizione è posta sotto la tutela della Legge.

## AVVERTIMENTO

## DELL'EDITORE

Essendosi spacciati tutti gli esemplari della Cantica Bassvilliana da me ristampata, ora sono due mesi, coi torchi di questa Società tipografica dei Classici Italiani, ho intrapresa coll' assenso dell'Autore la seconda edizione della medesima per soddisfare alle ricerche che giornalmente mi vengono fatte. Essa è in tutto eguale alla precedente per la forma, per l'accuratezza, per la correzione e per le altre parti della tipografica esecuzione. Solamente, per non interrompere il testo, ho riputato opportuno

di portare alla fine del Poema tutte le Note, che prima aveva collocate dopo ciascun Canto. Fu per me di una dolce compiacenza lo scorgere nel rapido smercio della mia prima edizione come sia aggradito al pubblico l'aver veduto finalmente comparire un' impressione elegante e corretta di questo sublime lavoro inspirato dal genio di Dante al più grande de' poeti italiani viventi. Ora poi mi è grato di poter annunciare che in breve darò per mezzo di questi medesimi torchi una raccolta di alcune poesie dello stesso sig. cav. Monti da lui rivedute.

Milano, 31 agosto 1821.

## AVVERTIMENTO

DELLA

#### PRECEDENTE EDIZIONE

Crepo di fare cosa sommamente grata agli studiosi col dare nuovamente in luce, per cortese acconsentimento dell'Autore, questa Cantica, in miglior forma che non siasi veduta finora, vendicandola da tante sgraziate edizioni che dopo la prima l'hanno miseramente deturpata. Imperocchè (e non è qui fuor di proposito il dirlo) egli è a questo componimento che l'Italia va debitrice dell'essere ritornato ai nostri tempi in tanto onore lo studio di Dante vero e sommo maestro dell'alto poetare

non solo, ma eziandio del pensar vigoroso. Il che sarà chiaro ad ognuno che voglia considerare il discredito in cui era caduto il divino poeta da che il Bettinelli nelle sue Lettere Virgiliane avea sfrondato audacemente l'alloro circondato a quelle venerande tempia dal consenso di ben quattro secoli. I giovanetti principalmente, ai quali si mettevano fra le mani i Versi sciolti di tre eccellenti moderni autori preceduti dalle censure bettinelliane, guardavano con occhio di compassione il fiero Ghibellino, e non facevano grazia che ai pochi passi del poema sacro a cui l'aveva fatta il segretario dell'Eliso. Nè la difesa di Gaspare Gozzi, quantunque per le grazie dello stile e per la forza delle ragioni di gran lunga superiore alle lettere del pseudo-Virgilio, aveva prodotto grande effetto, poichè il sillogismo vien

meno a fronte dello scherzo in tutte quelle cose dove gli uomini non amano di affaticar la ragione. Richiedevasi pertanto un intelletto dotato di molta energia ed inspirato dall'aura poetica, il quale, vestendo i proprii pensieri collo stile di Dante, mostrasse nel fatto che la poesia animata dalla forte espressione delle cose ed illustrata dalla luce delle scienze, con tutti quegli altri pregi che adornano la Divina Commedia, vale ben più delle ventose armonie dei Frugonisti. Ciò era stato in parte tentato da Alfonso Varano nelle sue sublimi Visioni, che forse avrebbero maggior numero di leggitori se fossero meno teologiche, diffuse e monotone. Ma la lode di avere con grande amore rialzati gli altari di Dante devesi tutta al cav. Monti, il cui nome è segnato nei fasti dell' Italia per aver egli in tal modo

cooperato coll'Alfieri e col Parini a ricondurre la poesia italiana a quella importanza e gravità dalla quale l'avevano fatta traviare le cantilene, o, come diceva il Baretti, le pastorellerie degli Arcadi. E qui si noti che il Monti nel farsi apertamente seguace di Dante ebbe grandissima cura di non prendere dal sovrano poeta che la parte migliore, astenendosi da quello che in lui (come sempre accade nelle opere degli uomini) rimane della ruggine del suo secolo non ancora del tutto gentile. Al che non badarono coloro che mancando del fuoco animatore dei prediletti delle Muse, appena fu ristabilito il culto dell'Alighieri, corsero ciecamente all'idolatria, e pensarono di emularlo coll'essere incolti, aspri, contorti, affettando un linguaggio antiquato e scolastico, quale ritrovasi in

qualche luogo delle tre Cantiche. Ma lo stesso Dante, altamente dichiarando di avere preso da Virgilio lo bello stile che gli ha fatto onore, insegnò quale idea ei s'avesse formata del modo di poetare, ed è appunto in Virgilio che il cav. Monti ha trovata la chiave dell' imitazione di Dante, e però dello stile di ambidue si è creato il suo proprio. Chiunque ha studiato in quegli autori se ne può accorgere di leggieri: nè io penso che per altra maniera questo grande poeta abbia fatto sulla sua fronte rinverdire un alloro che pareva per l'antichità inaridito.

Resta a dirsi alcuna cosa della presente ristampa. In essa io stimai opportuno di far precedere al poema un cenno intorno Bassville, e dopo ogni canto collocai poche note destinate a richiamare alla memoria di que' lettori che ne abbisognassero alcuni fatti accennati qua e là nella Cantica. Pei due primi Capitoli tenni sempre sott' occhio le Annotazioni stampate a Roma dal Salvioni, siccome quelle nelle quali deve essere fedelmente dichiarata la intenzione dell'Autore. Quello poi che forma il vero pregio di questa edizione si è l'essersi degnato lo stesso sig. cav. Monti di rivederla e di farvi eziandio più cangiamenti, de' quali, confrontandola colle altre, si accorgeranno i lettori.

## NOTIZIE

INTORNO

## AD UGO BASSVILLE

figlio d'un tintore di Abbeville. Per accondiscendere al padre si iniziò nel sacerdozio, ma non ricevette mai gli ordini sacri. Ottenne però una cattedra di Teologia, la quale abbandono ben presto. Recossi a Parigi, e di quivi accompagnò per la Germania alcuni giovani viaggiatori americani. In Berlino conobbe il celebre Mirabeau, fu ascritto a quella reale Accademia, e vi sostenne contro l'abate Denina la causa degli scrittori francesi. Venne poscia in Olanda per apprendervi l'arte del commercio. Fu membro di molte società letterarie, e le sue Opere stampate sono le seguenti: I. Elementi di Mitologia coll'analisi d'Ovidio, di

Omero e di Virgilio, stampati nel 1784 e 1789: II. Mescolanze erotiche ed istoriche, pubblicate pure nel 1784: III. Compendio della vita di Francesco Lefort, cittadino di Ginevra, e ministro di Pietro il Grande: IV. Memorie storiche e critiche della Rivoluzione di Francia con tutte le operazioni dell' Assemblea nazionale, date in luce nel 1790. Lasciò manoscritte alcune Memorie secrete intorno la Corte di Berlino. Al principio della Rivoluzione francese egli era uno de' compilatori del Mercurio nazionale, o Giornale di Stato e del cittadino, che finì nel 1791. Essendo stato mandato Segretario di Legazione alla Corte di Napoli, di là venne a Roma per propagarvi segretamente le massime della libertà francese. Una tale imprudenza gli costò la vita, poichè nella notte del 13 gennaio 1793 fu assalito co' sassi dal popolazzo, e rifuggitosi in una casa venne inseguito e ricevette nel ventre una pugnalata, per cui dopo trentaquattr' ore morì non senza sentimenti da cristiano. Anche la moglie ed un figlio di lui sarebbero miseramente periti inquella turbolenza, se Pio VI non gli avesse fatti porre in salvo dal furore del popolo.

## IN MORTE

D I

## UGO BASSVILLE

## CANTO PRIMO

GIÀ vinta dell'Inferno era la pugna, E lo spirto d'Abisso si partia, Vuota stringendo la terribil ugna.

Come l'ion per fame egli ruggia Bestemmiando l'Eterno, e le commosse Idre del capo sibilàr per via.

Allor timide l'ali aperse e scosse L'anima d'Ugo alla seconda vita Fuor delle membra del suo sangue rosse:

E la mortal prigione ond'era uscita, Subito indietro a riguardar si volse Tutta ancor sospettosa e sbigottita. Ma dolce con un riso la raccolse, E confortolla l'Angelo beato, Che contro Dite a conquistarla tolse.

E, Salve, disse, o spirto fortunato, Salve, sorella del bel numer' una, Cui rimesso è dal cielo ogni peccato.

Non paventar; tu non berrai la bruna Onda d'Averno, da cui volta è in fuga Tutta speranza di miglior fortuna.

Ma la giustizia di lassù, che fruga Severa, e in un pietosa in suo diritto, Ogni labe dell'alma ed ogni ruga,

Nel suo registro adamentino ha scritto.

Che all'amplesso di Dio non salirai.

Finchè non sia di Francia ulto il delitto.

Le piaghe intanto e gl'infiniti guai,
Di che fosti gran parte, or per emenda
Piangendo in terra, e contemplando andrai.

E supplicio ti fia la vista orrenda

Dell'empia patria tua, la cui lordura

Par che del puzzo i firmamenti offenda;

Sì che l'alta vendetta è già matura, Che fa dolce di Dio nel suo segreto L'ira end'à colma la fatul misura. Così parlava; é riverente e cheto
Abbassò l'altro le pupille, e disse:
Giusto é mite, o Signor, è il tuo decreto.

Poscia l'ultimo sguardo al corpo affisse Già suo consorte in vita, a cui le vene Sdegno di zelo e di ragion trafisse;

Dormi in pace, dicendo, e di mie pene Caro compagno, infin che del gran die L'orndo squillo a risvegliar ti viene.

Lieve intanto la terra, e dolci e pie Ti sian l'aure e le pioggie, e a te non dica Parole il passeggier scortesi e rie.

Oltre il rogo non vive ira nemica, E nell'ospite suolo, ov'io ti lasso, Giuste son l'alme, e la pietade è antica.

Torse, ciò detto, sospirando il passo Quella mest'Ombra, e alla sua scorta dietro Con volto s'avviò pensoso e basso;

Di ritroso fanciul tenendo il metro, Quando la madre a' suoi trastulli il fura, Che il piè va lento innanzi, e l'occhio indietro.

Già di sua veste rugiadosa e scura Copria la notte il mondo, allor che diero Quei duo le spalle alle Romulee mura. E nel levarsi a volo ecco di Piero Sull'altissimo tempio alla lor vista Un Cherubino minaccioso e fiero;

Un di quei sette che in argentea lista Mirò fra i sette candelabri ardenti Il rapito di Patmo Evangelista.

Rote di fiamme gli occhi rilucenti,

E cometa che morbi e sangue adduce

Parean le chiome abbandonate ai venti.

Di lugubre vermiglia orrida luce
Una spada brandia, che da lontano
Rompea la notte, e la rendea più truce;

E scudo sostenea la manca mano Grande così, che da nemica offesa Tutto copria coll'ombra il Vaticano:

Com'aquila che sotto alla difesa Di sue grand' ali rassicura i figli, Che non han l'arte delle penne appresa;

E mentre la bufera entro i covigli Tremar fa gli altri augei, questi a riposo Stansi allo schermo de' materni artigli.

Chinârsi in gentil atto ossequioso
Oltre volando i due minori Spirti
Dell'alme chiavi al difensor sdegnoso.

- Indi, veloci in men che nol so dirti, Giunsero dove gemebondo e roco Il mar si frange tra le Sarde sirti.
- Ed al raggio di luna incerto e fioco Vider spezzate antenne, infrante vele Del regnator Libecchio orrendo gioco:
- E sbattuti dall'aspra onda crudele Cadaveri e bandiere; e disperdea L'ira del vento i gridi e le querele.
- Sul lido intanto il dito si mordea

  La temeraria Libertà di Francia,

  Che il cielo e l'acque disfidar parea.
- Poi del suo ardire si battea la guancia Venir mirando la rival Bretagna A fulminarle dritta al cor la lancia:
- E dal silenzio suo scossa la Spagna Tirar la spada anch' essa, e la vendetta Accelerar d'Italia e di Lamagna.
- Mentre il Tirren, che la gran preda aspetta, Già mormora, e si duol che la sua spuma Ancor non va di Franco sangue infetta:
- E l'ira nelle sponde invan consuma, Di Nizza inulto rimirando il lutto, Ed Oneglia che ancor combatte e fuma.

- Allor che vide la ruina e il brutto Oltraggio la Francese anima schiva, Non tenne il ciglio per pietade asciutto.
- Ed il suo fido condottier seguiva Vergognando e tacendo, infin che sopra Fur di Marsiglia alla spietata riva.
- Di ferità, di rabbia orribil opra Ei vider quivi, e Libertà che stolta In Dio medesmo l'empie mani adopra.
- Videro, ahi vista! in mezzo della folta Starsi una croce col divin suo peso Bestemmiato e deriso un'altra volta.
- E a piè del legno redentor disteso
  Uom coperto di sangue tuttoquanto,
  Da cento punte in cento parti offeso.
- Ruppe a tal vista in un più largo pianto L'eterea pellegrina; ed una vaga Ombra cortese le si trasse accanto.
- Oh! tu, cui sì gran doglia il ciglio allaga, Pietosa anima, disse, che qui giunta Se' dove di virtude il fio si paga;
- Sostati e m' odi. In quella spoglia emunta D'alma e di sangue (e l'accennò), per cui Sì dolce in petto la pietà ti spunta,

Albergo io m'ebbi: manigoldo fui E peccator; ma l'infinito amore Di Quei mi valse che morì per nui.

Perocchè dal costoro empio furore
A gittar strascinato (ahi! parlo, o taccio?)
De' ribaldi il capestro al mio Signore;

Di man mi cadde l'esecrato laccio, E rizzârsi le chiome, e via per l'ossa Correr m'intesi e per le gote il ghiaccio.

Di crudi colpi allor rotta e percossa Mi sentii la persona, e quella croce Fei del mio sangue anch'io fumante e rossa:

Mentre a Lui, che quaggiù manda veloce Al par de' sospir nostri il suo perdono, Il mio cor si volgea, più che la voce.

Quind'ei m'accolse Iddio clemente e buono, Quindi un desir mi valse il Paradiso, Quindi beata eternamente io sono.

Mentre l'un sì parlò, l'altro in lui fiso Tenea lo sguardo, e sì piangea che un velo Le lagrime gli fean per tutto il viso;

Simigliante ad un fior che in su lo stelo Di rugiada si copre in pria che il Sole Co' raggi il venga a colorar dal eielo.

- Poi gli amplessi mescendo e le parole, De' proprii casi il satisfece anch' esso, Siccome fra cortesi alme si suole.
- E questi, e l'altro, e il Cherubino appresso Adorando la croce, e nella polve In devoto cadendo atto sommesso;
- Di Dio cantaro la bontà, che solve Le rupi in fonte, ed ha sì larghe braccia, Che tutto prende ciò che a lei si volve.
- Sollecitando poscia la sua traccia L'alato duca, l'Ombre benedette Si disser vale, e si baciaro in faccia.
- Ed una si rimase alle vendette, Ad aspettar che su la rea Marsiglia Sfreni l'arco di Dio le sue saette.
- Sovra il Rodano l'altra il vol ripiglia, E via trapassa d'Avignon la valle Già di sangue civil fatta vermiglia;
- D' Avignon che, smarrito il miglior calle, Alla pastura intemerata e fresca Dell' Ovile Roman volse le spalle;
- Per gir co' ciacchi di Parigi in tresca A cibarsi di ghiande, onde la Senna Novella Circe gli amatori adesca.

- Lasciò Garonna addietro, e di Gebenna Le cave rupi e la pianura immonda, Che ancor la strage Camisarda accenna.
- Lasciò l'irresoluta e stupid'onda
  D'Arari a dritta, e Ligeri a mancina
  Disdegnoso del ponte e della sponda.
- Indi varca la falda Tigurina,

  A cui fe' Giulio dell'augel di Giove
  Sentir la prima il morso e la rapina.
- Poi Niverno trascorre, ed oltre move Fino alla riva, u' d'Arco la donzella Fe' contra gli Angli le famose prove.
- Di là ripiega inverso la Rocella Il remeggio dell'ali, e tutto mira Il suol che l'Aquitana onda flagella.
- Quindi ai Celtici boschi si rigira Pieni del canto che il chiomato Bardo Sposava al suon di bellicosa lira.
- Traversa Normandia, traversa il tardo Sbocco di Senna, e il lido che si fiede Dal mar Britanno infino al mar Piccardo.
- Poi si converte ai gioghi onde procede La Mosa, e al piano che la Marna lava, E orror pertutto, e sangue, e pianto vede.

- Libera vede andar la colpa, e schiava La virtù, la giustizia, e sue bilance In man del ladro e di vil ciurma prava,
- A cui le membra grave-olenti e rance Traspaiono da' sai sdrusciti e sozzi, Nè fur mai tinte per pudor le guance.
- Vede luride forche, e capi mozzi, Vede piene le piazze e le contrade Di fiamme, d'ululati e di singhiozzi.
- Vede in preda al furor d'ingorde spade Le caste Chiese, e Cristo in Sacramento Fuggir ramingo per deserte strade.
- E i sacri bronzi in flebile lamento Giù calar dalle torri, e liquefarsi In rie bocche di morte e di spavento.
- Squallide vede le campagne, ed arsi I pingui colti; e le falci e le stive In duri stocchi e in lance trasmutarsi.
- Odi frattanto risonar le rive, Non di giocondi pastorali accenti, Non d'avene, di zuffoli e di pive;
- Ma di tamburi e trombe e di tormenti: E il barbaro soldato al villanello Le messi invola e i lagrimati armenti.

- E invan si batte l'anca il meschinello, Invan si straccia il crin disperso e bianco In su la soglia del deserto ostello:
- Chè non pago d'avergli il ladron Franco Rotta del caro pecoril la sbarra, I figli, i figli strappagli dal fianco:
- E del pungolo invece e della marra, D'armi li cinge dispietate e strane, E la ronca converte in scimitarra.
- All' orbo padre intanto ahi! non rimane Chi la cadente vita gli sostegna, Chi sovra il desco gli divida il pane.
- Quindi lasso la luce egli disdegna, E brancolando per dolor già cieco Si querela che morte ancor non vegna;
- Nè pietà di lui sente altri, che l'Eco, Che cupa ne ripete e lamentosa Le querimonie dall'opposto speco.
- Fremè d'orror, di doglia generosa
  Allo spettacol fero e miserando
  La conversa d'Uoon alma sdegnosa;
- E si fe' del color ch' il cielo è, quando Le nubi immote e rubiconde a sera Par che piangano il dì che va mancando.

E tutta pinta di rossor, com'era, Parlar, dolersi, dimandar volea, Ma non usciva la parola intera;

Chè la piena del cor lo contendea: E tuttavolta il suo diverso affetto Palesemente col tacer dicea,

Ma la scorta fedel, che-dall'aspetto

Del pensier s'avvisò, dolce alla sua

Dolorosa seguace ebbe sì detto:

Sospendi il tuo terror, frena la tua Indignata pietà, che ancor non hai Nell'immenso suo mar volta la prua.

S'or sì forte ti duoli, oh! che farai, Quando l'orrido palco, e la bipenne... Quando il colpo fatal.., quando vedrai?..

E non fini; chè tal gli sopravvenne Per le membra immortali un brividio, Che a quel truce pensier tronco le penne;

Sì che la voce in un sospir morío.

## IN MORTE

D

## UGO BASSVILLE

## CANTO SECONDO

ALLE trouche parole, all'improvviso

Dolor che di pietà l'Angel dipinse,

Tremò quell'Ombra e si fe' smorta in viso:

E sull'orme così si risospinse

Del suo buon duca che davanti andava

Pien del crudo pensier che tutto il vinse.

Senza far motto il passo accelerava, E l'aria intorno tenebrosa e mesta Del suo volto la doglia accompagnava.

Non stormiva una fronda alla foresta, E sol s'udia tra' sassi il rio lagnarsi, Siceome all'appressar della tempesta. Ed ecco manifeste al guardo farsi Da lontano le torri, ecco l'orrenda Babilonia Francese approssimarsi.

Or qui vigor la fantasia riprenda, E l'Ira e la Pietà mi sian la Musa, Che all'alto e fiero mio concetto ascenda.

Curva la fronte, e tutta in sè racchiusa La taciturna coppia oltre cammina, E giunge alfine alla città confusa,

Alla colma di vizi atra sentina,

A Parigi, che tardi e mal si pente
Della sovrana plebe cittadina.

Sul primo entrar della città dolente Stanno il Pianto, le Cure e la Follia, Che salta, e nulla vede, e nulla sente.

Evvi il turpe Bisogno, e la restia Inerzia colle men sotto le ascelle, L'uno all'altra appoggiati in sulla via.

Evvi l'arbitra Fame, a cui la pelle Informasi dall'ossa, e i lerci denti Famo orribile siepe alle mascelle.

Vi son le rubiconde Ire furenti, E la Discordia pazza il capo avvolta. Di lacerate bende e di serpenti. Vi son gli orbi Desiri, e della stolta Ciurmaglia i Sogni, e le Paure smorte Sempre il crin rabbuffate e sempre in volta.

Veglia custode delle meste porte,

E le chiude a suo senno e le disserra
L'ancella, e insieme la rival di Morte;

La cruda, io dico, furibonda Guerra,
Che nel sangue s'abbevera e gavazza,
E sol del nome fa tremar la terra.

Stanle intorno l'Erinni, e le fan piazza, E allacciando le van l'elmo e la maglia Della gorgiera e della gran corazza;

Mentre un pugnal battuto alla tanaglia De' fabbri di Cocito in man le caccia, E la sprona e l'incuora alla battaglia

Un' altra Furia di più acerba faccia, Che in Flegra già del cielo assalse il muro E armò di Briareo le cento braccia;

Di Dïagora poscia e d'Epicuro Dettò le carte, ed or le Franche schole Empie di nebbia e di blassema impuro;

E con sistemi e con orrende fole Sfida l'Eterno; e il tuono e le saette Tenta rapirgli, e il padiglion del Sole. A sbramarsi veman la vista obliqua Del maggior del misfatti, onde mai possa La loro superbir semenza iniqua.

Erano in veste d'uman sangue rossa, Sangue e tabe groudava ogni capello, E ne cadea una pioggia ad ogni scossa.

Squassan altri un tizzone, altri un flagello Di chelidri e di verdi ansesibene, Altri un nappo di tosco, altri un coltello.

E con quei serpi percotean le schiene E le fronti mortali, e fean, toccando Con gli arsi tizzi, ribollir le vene.

Allora delle case infuriando
Uscian le genti, e si fuggia smarrita
Da tutti i petti la pietade in bando.

Allor trema la terra oppressa e trita Da cavalli, da rote e da pedoni; E ne mormora l'aria sbigottita;

Simile al mugghio di remoti tuoni, Al notturno del mar roco lamento, Al profondo ruggir degli Aquiloni.

Che cor, misero Ugon, che sentimento Fu allora il tuo, che di morte vedesti L'atro vessillo volteggiarsi al vento?

- E il terribile palco erto scorgesti, Ed alzata la scure, e al gran missatto Salir bramosi i manigoldi e presti;
- E il tuo buon Rege, il Re più grande, in atto D'agno innocente fra digiuni lupi, Sul letto de' ladroni a morir tratto;
- E fra i silenzi delle turbe cupi Lui sereno avanzar la fronte e il passo, In vista che spetrar potea le rupi.
- Spetrar le rupi, e sciorre in pianto un sasso, Non le Galliche tigri. Ahi! dove spinto L'avete, o crude? Et ei v'amava Oh lasso!
- Ma piangea il Sole de gramaglia cinto, E stava in forse di voltar le rote Da questa Tebe, che l'antica ha vinto.
- Piangevan l'aure per terrore immote, E l'anime del cielo cittadine Scendean col pianto anch'esse in su le gote;
- L'anime che costanti e pellegrine Per la causa di Cristo e di Luigi Lassa per sangue diventar divine.
- Il duol di Francia intanto e i gran litigi Mirava Iddio dall'alto, e giusto e buono Pesava il fato della rea Parigi.

Sedea sublime sul tremendo trono, E sulla lance d'òr quinci ponea L'alta sua pasienza e il suo perdono:

Dell'iniqua città quindi mettea Le scelleranze tutte; e nullo ancora Piegar de' due gran carchi si vedea.

Quando il mortal giudizio, e l'ultim' ora Dell'augusto Infelice alfin v'impose L'Onnipotente. Cigolando allora

Traboccar le bilance ponderose:
Grave in terra cozzò la mortal sorte,
Balzòr l'altra alle sfere, e si nascose.

In quel punto al feral palco di morte Giunge Luigi. Ei v'alza il guardo, e viene Fermo alla scala, imperturbato e forte.

Già vi monta, già il sommo egli ne tiene, E va sì pien di maestà l'aspetto, Ch'ai manigoldi fa tremar le vene.

E già battea furtiva ad ogni petto La pietà rinascente, ed anco parve Che del furor sviato avria l'effetto.

Ma fier portento in questo mezzo apparve:
Sul patibolo infame all' improvviso
Asceser quattro smisurate larve.

- Stringe ognuna un pugnal di sangue intriso, Alla strozza un capestro le molesta, Torvo il cipiglio, dispietato il viso;
- E scomposte le chiome in sulla testa, Come campo di biada già matura, Nel cui mezzo passata è la tempesta.
- E sulla fronte arroncigliata e scura Scritto in sangue ciascuna il nome avea, Nome terror de' regi e di natura.
- Damiens l'uno, Ankastrom l'altro dicea, E l'altro Ravagliacco; ed il suo scritto Il quarto colla man si nascondea.
- Da queste Dire avvinto il derelitto Sire Capeto dal maggior de' troni Alla mannaia già facea tragitto.
- E a quel Giusto simil che fra' ladroni Perdonando spirava, ed esclamando: Padre, Padre, perchè tu m'abbandoni?
- Per chi a morte lo tragge anch' ei pregando, il popol mio, dicea, che sì delira, E il mio spirto, Signor, ti raccomando.
- In questo dir con impeto e con ira Un degli spettri sospingendo il venne Sotto il taglio fatal; l'altro ve'l tira.

- Per le sacrate auguste chiome il tenne La terza Furia, e la sottil rudente Quella quarta recise alla bipenne.
- Alla caduta dell'acciar tagliente
  S' aprì tonando il cielo, e la vermiglia
  Terra si scosse, e il mare orribilmente.
- Tremonne il mondo, e per la maraviglia E pel terror dal freddo al caldo polo Palpitando i Potenti alzar le ciglia.
- Tremò Levante ed Occidente. Il solo Barbaro Celta in suo furor più saldo Del ciel derise e della terra il duolo:
- E di sua libertà spictato e baldo Tuffò le stolte insegne e le man ladre Nel sangue del suo Re fumante e caldo.
- E si dolse chè misto a quel del Padre Quello pur anco non scorreva, ahi rabbia! Del regal Figlio e dell'augusta Madre.
- Tal di lioni un branco, a cui non abbia
  L'ucciso tauro appien sazie le canne,
  Anche il saugue ne lambe in sulla sabbia.
- Poi ne' presepi insidïando vanne La vedova giovenca ed il torello, E rugghia, e arrota tuttavia le zanne:

- Ed ella, che i ruggiti ode al cancello, Di doppio timor trema, e di quell'ugne Si crede ad ogni scroscio esser macello.
- Tolta al dolor delle terrene pugne Apriva intanto la grand' Alma il volo, Che alla prima cagion la ricongiugne.
- E ratto intorno le si fea lo stuolo Di quell'Ombre beate, onde la Fede Stette, e di Francia sanguinossi il suolo.
- E qual le corre al collo, e qual si vede Stender le braccia, e chi l'amato volto, E chi la destra, e chi le bacia il piede.
- Quando repente della calca il folto Ruppe un' Ombra dogliosa, e con un rio Di largo pianto sulle guance sciolto,
- Me, gridava, me me lasciate al mio Signor prostrarmi, oh date il passo. E presta Al piè regale il varco ella s'aprio.
- Dolce un guardo abbassò su quella mesta Luigi: e, Chi sei? disse: e qual ti tocca Rimorso il core? e che ferita è questa?

Alzati, e schiudi al tuo dolor la bocca.



### IN MORTE

D I

# UGO BASSVILLE

#### CANTO TERZO

L'addolorato Spirto, e le pupille
Tergendo, a dire incominciò: Tu vedi,

Signor, nel tuo cospetto Ueo Bassville, Della Francese Libertà mandato Sul Tebro a suscitar le ree scintille.

Stolto, che volli coll'immobil fato Cozzar della gran Roma, onde ne porto Rotta la tempia, e il fianco insanguinato.

Chè di Giuda il Leon non anco è morto; Ma vive e rugge, e il pelo arruffa e gli occhi, Terror d'Egitto, e d'Israel conforto.

- E se monta in furor, l'aste e gli stocchi Sa spezzar de' nemici, e par che gridi: Son la forza di Dio, nessun mi tocchi.
- Questo Leone in Vaticano io vidi Far coll'antico e venerato artiglio Securi e sgombri di Quirino i lidi;
- E a me, che nullo mi temea periglio, Fe' con un crollo della sacra chioma Tremanti i polsi, e riverente il ciglio.
- Allor conobbi che fatale è Roma, Che la tremenda vanità di Francia Sul Tebro è nebbia che dal Sol si doma;
- E le minacce una sonora ciancia,
  Un lieve insulto di villana auretta
  D'abbronzato guerriero in sulla guancia.
- Spumava la Tirrena onda suggetta Sotto le Franche prore, e la premea Il timor della Gallica vendetta;
- E tutta per terror dalla Scillea Latrante rupe la selvosa schiena Infino all' Alpe l' Appennin scotea.
- Taciturno ed umíl volgea l'arena L'Arno frattanto, e paurosa e mesta Chinava il volto la regal Sirena.

- Solo il Tebro levava alto la testa, E all'elmo polveroso la sua donna In Campidoglio rimettea la cresta.
- E divina guerriera in corta gonna Il cor più che la spada all'ire e all'onte Di Rodano opponeva e di Garonna;
- In Dio fidando, che i trecento al fonte D'Arad prescelse, e al Madianita altero Fe' le spalle voltar, rotta la fronte.
- In Dio fidando, io dico, e nel severo Petto del santo suo Pastor, che solo In saldo pose la ragion di Piero.
- Dal suo pregar, che dritto spiega il volo Dell'Eterno all' orecchio, e sulle stelle Porta i sospiri della terra e il duolo,
- I turbini fur mossi e le procelle, Che del Varo sommersero l'antenne Per le Sarde e le Corse onde sorelle.
- Ei sol tarpò del Franco ardir le penne; L'onor d'Italia vilipesa, e quello Del Borbonico nome egli sostenne.
- E cento volte sul destin tuo fello Bagnò di pianto i rai. Per lo dolore La tua Roma fedel pianse con ello.

- Poi cangiate le lagrime in furore Corse urlando col ferro, ed il mio petto Cercò d'orrende faci allo splendore:
- E spense il suo magnanimo dispetto Sì nel mio sangue, ch'io fui pria di rabbia, Poi di pietade miserando obbietto.
- Eran sangue i capei, sangue le labbia, E sangue il seno; fe' del resto un lago La ferita, che miri, in sulla sabbia.
- E me, cui tema e amor rendean presago Di maggior danno, e non avea consiglio, Più che la morte, combattea l'immago
- Dell'innocente mio tenero figlio

  E della sposa, ahi lasso! onde paura

  Del lor mi strinse, non del mio periglio.
- Ma come seppi che paterna cura
  Di Pro salvi gli avea, brillommi il core,
  E il suo sospese palpitar natura.
- Lagrimai di rimorso, e sull'errore

  Che già lunga stagion l'alma travolse,
  La carità poteo, più che il terrore.
- Luce dal ciel vibrata allor mi sciolse
  Dell'intelletto il buio, e il cor pentito
  Al mar di tutta la pietà si volse.

L'ali apersi a un sospiro, e l'infinito Amor nel libro, dove tutto è scritto, Il mio peccato cancellò col dito.

Ma Giustizia mi niega al ciel tragitto, E vagante Ombra qui mi danna, intanto Che di Francia non vegga ulto il delitto.

Questi mel disse, che mi viene accanto (Ed accennò 'l suo duca), e che m' ha tolto Alla fiumana dell' eterno pianto.

Tutte drizzaro allor quell'alme il volto Al celeste campion, che in un sorriso Dolcissimo le labbra avea disciolto.

Or tu per l'alto Sir del Paradiso, Che al suo grembo t'aspetta e il ciel disserra, (Proseguì l'Ombra più infiammata in viso)

Per le pene tue tante in sulla terra, Alla mia stolta fellonia perdona, Nè raccontar lassù che ti fei guerra.

Tacque, e tacendo ancor dicea: Perdona;
 E l'affollate intorno Ombre pietose
 Concordemente replicâr: Perdona.

Allor l'Alma regal con disiose
Braccia si strinse l'avversaria al seno,
E dolce in caro favellar rispose:

ľ

Questo amplesso ti parli, e noto appieno Del Re, del padre il core e dell'amico Ti faccia, e sgombri il tuo timor terreno.

Amai, potendo odiarlo, anco il nemico; Or m'è tolto il poterlo, e l'alma spiega Più larghi i voli dell'amore antico.

Quindi là dove meglio a Dio si prega, Il pregherò, che presto ti discioglia Del divieto fatal che qui ti lega.

Se i tuoi destini intanto, o la tua voglia Alla sponda giammai ti torneranno, Ove lasciasti la trafitta spoglia;

Per me trova le due che là si stanno Mie regali Congiunte, e che gli orrendi Piangon miei mali, ed il più rio non sanno.

Lieve sul capo ad ambedue discendi Pietosa vision (se la tua scorta Lo ti consente), e il pianto ne sospendi.

Di tutto che vedesti annunzio apporta Alle dolenti: ma del mio morire Deh! sia l'immago fuggitiva e corta.

Pingi loro piuttosto il mio gioire, Pingi il mio capo di corona adorno Che non si frange, nè si può rapire.

- Di' lor che feci in sen di Dio ritorno, Ch' ivi le aspetto, e la regnando in pace, Le nostre pene narreremei un giorno.
- Vanne poscia a quel grande, a quel verace Nume del Tebro, in cui la riverente Europa affissa le pupille e tace;
- Al sommo Dittator della vincente Repubblica di Cristo, a Lui che il regno Sortì minor del core e della mente:
- Digli che tutta a sua pietà consegno La Franca Fede combattuta; ed Egli Ne sia campione e tutelar sostegno.
- Digli che tuoni dal suo monte, e svegli L'addormentata Italia, e alla ritrosa Le man sacrate avvolga entro i capegli,
- Sì che dal fango suo la neghittosa Alzi la fronte, e sia delle sue tresche Contristata una volta e vergognosa.
- Digli che invan l'Ibere e le Tedesche E l'armi Alpine e l'Angliche e le Prusse Usciranno a cozzar colle Francesche;
- Se non v'ha quella onde Mosè percusse Amalecco quel dì che i lunghi preghi Sul monte infino al tramontar produsse.

Salga egli dunque sull'Orebbe, e spieghi Alto le palme; e s'avverrà che stanco Talvolta il polso al pio voler si nieghi,

Gli sosterranno il destro braccio e il manco Gl'imporporati Aronni e i Calebidi, De' quai soffolto e coronato ha il fianco.

Parmi de' nuovi Amaleciti i gridi Dall' Olimpo sentir, parmi che Pio Di Francia, orando, ei sol gli scacci e snidi.

Quindi vêr Lui di tutto il dover mio Sdebiterommi in cielo, e finch' Ei vegna, Di sua virtù ragionerò con Dio.

Brillò, ciò detto, e sparve; e non è degna Ritrar terrena fantasia gli ardori, Di ch'ella il cielo balenando segna.

Qual si solleva il Sol fra le minori Folgoranti sostanze, allor che spinge Sulla fervida curva i corridori,

Che d'un solo color tutta dipinge L'eterea volta, e ogni altra stella un velo Ponsi alla fronte, e di pallor si tinge;

Tal fiammeggiava di sidereo zelo,

E fra mille seguaci Ombre festose

Tale ascendeva la bell' Alma al cielo.

Rideano al suo passar le maestose Tremule figlie della luce, e in giro Scotean le chiome ardenti e rugiadose.

Ella tra lor d'amore e di desiro Sfavillando s'estolle, infin che giunta Dinanzi al Trino ed increato Spiro,

Ivi queta il suo volo, ivi s'appunta In tre sguardi beata, ivi il cor tace E tutta perde del desio la punta.

Poscia al crin la corona del vivace Amaranto immortal, e sulle gote Il bacio ottenne dell'eterna pace.

E allor s'udiro consonanze e note D'ineffabil dolcezza, e i tondi balli Ricominciar delle stellate rote.

Più veloci esultarono i cavalli Portatori del giorno, e di grand'orme Stampâr l'arringo degli eterni calli.

Gioiva intanto del missatto enorme L'accecata Parigi, e sull'arena Giacea la regal testa e il tronco informe.

E il caldo rivo della sacra vena La ria terra bagnava, ancor più ria Di quella che mirò d'Atreo la cena. Nuda e squallida intorno vi venía

Turba di larve di quel sangue ghiotte,

E tutta di lor bruna era la via,

Qual da sesse muraglie e cave grotte Sbucano di Minéo l'atre sigliuole, Quando si siori il color toglie la notte;

Ch' ir le vedi e redire, e far carole Sul capo al viandante, o sovra il lago, Finchè non esce a saettarle il Sole;

Non altrimenti a volo strano e vago
D'ogni parte erompea l'oscena schicra,
Ed ulular s'udiva a quell'immago,

Che fan sul margo d'una fonte nera I lupi sospettosi e vagabondi A ber venuti a truppa in sulla sera.

Correan quei vani simulacri immondi
Al sanguigno ruscel, sporgendo il muso
L' un dall'altro incalzati e sitibondi.

Ma in guardia vi sedea nell'arme chiuso Un fiero Cherubin che, steso il brando, Quel barbaro sitir rendea deluso.

E le larve a dar volta, e mugolando A stiparii, e parer vento che rotto Fra due scogli, si vada lamentando.

- Prime le quattro comparian che sotto Poc'anzi al taglio dell'infame scure L'infelice Capeto avean tradotto.
- Di quei tristi seguian l'atre figure Che d'uman sangue un di macchiar le glebe Là di Marsiglia nelle selve impure.
- Indi a guisa di pecore e di zebe Venía lorda di piaghe il corpo tutto D' Ombre una vile miserabil plebe.
- Ed eran quelli che fecondo e brutto Del proprio sangue fecero il mal tronco Che diè di libertà sì amaro il frutto.
- Altri forato il ventre, ed altri ha cionco Di capo il busto, e chi trafitto il lombo, E chi del braccio e chi del naso è monco;
- E tutti intorno al regio sangue un rombo, Un murmure facean, che cupo il fiume Dai cavi gorghi ne rendea rimbombo.
- Ma lungi li tenea la punta e il lume Della celeste spada, che mandava Su i foschi ceffi un pallido barlume.
- Scendi, Pieria Dea, di questa prava Masnada i più famosi a rammentarme, Se l'orror la memoria non ti grava.

Dimmi tu, che li sai, gli assalti e l'arme Onde il Soglio percossero e la Fede, E di nobile bile empi il mio carme.

Capitano di mille alto si vede Uno spettro passar lungo ed arcigno Superbamente coturnato il piede.

È costui di Ferney l'empio e maligno Filosofante, ch'or tra' morti è corbo, E fu tra' vivi poetando un cigno.

Gli vien seguace il furibondo e torbo Diderotto, e colui che dello spirto Svolse il lavoro, e degli affetti il morbo.

Vassene solo l'eloquente ed irto
Orator del Contratto, e al par del manto
Di sofo ha caro l'Afrodisio mirto;

Disdegnoso d'aver compagni accanto Fra cotanta empietà, chè al trono e all'ara Fe' guerra ei sì, ma non de' Santi al Santo:

Segue una coppia nequitosa e rara

Di due tali accigliate anime ree,

Che il diadema ne crolla e la tïara.

L'una raccolse dell'umane idee L'infinito tesoro, e l'oceáno Ove stillato ogni venen si bee. Finse l'altra del fosco Americano Tonar la causa; e regi e sacerdoti Col fulmine ferì del labbro insano.

Dove te lascio, che per l'alto roti Sì strane ed empie le comete, e il varco D'ogni delirio apristi a' tuoi nipoti?

E te, che contro Luca e contro Marco, E contro gli altri duo così librato Scocchi lo stral dal sillogistic' arco?

Questa d'insania tutta e di peccato Tenebrosa falange il fronte avea Dal fulmine celeste abbrustolato.

E della piaga il solco si vedea Mandar fumo e faville, e forte ognuno Di quel tormento dolorar parea.

Curvo il capo, ed in lungo abito bruno Venía poscia uno stuol quasi di scheltri, Dalle vigilie attriti e dal digiuno.

Sul ciglio rabbassati ha i larghi feltri, Impiombate le cappe, e il piè sì lento, Che le lumacce al paragon son veltri.

Ma sotto il faticoso vestimento Celan ferri e veleni; e qual tra' vivi, Tal vanno ancor tra' morti al tradimento. ŧ

Dell'Ipocrito d'Ipri ei son gli schivi Settator tristi, per via bieca e torta Con Cesare e del par con Dio cattivi.

Sì crudo è il Nume di costor, sì morta, Sì ripiena d'orror del ciel la strada, Che a creder nulla, e a disperar ne porta.

Per lor sovrasta al Pastoral la Spada, Per lor tant'alto il Soglio si sublima, Ch'alfine è forza che nel fango cada.

Di lor empia fucina uscì la prima Favilla, che segreta il casto seno Della Donna di Pietro incende e lima.

Nè di tal peste sol va caldo e pieno Borgofontana, ma d'Italia mia Ne bulica e ne pute anco il terreno.

Ultimo al fier concilio comparia, E su tutti gigante sollevarse Coll'omero sovran si discopria,

E colle chiome rabbuffate e sparse, Colui che al discoperto e senza tema Venne contro l'Eterno ad accamparse;

E ne sfidò la folgore suprema, Secondo Capanco, sotto lo scudo D'un gran delirio ch'ei chiamò Sistema.

- Dinanzi gli fuggia sprezzato e nudo De' miner spettri il vulgo: anche Cocito N' avea ribrezzo, ed abborria quel crudo.
- Poich<sup>2</sup> ebber densi e torvi circuito Il cadavero sacro, ed in lui sazio Lo sguardo, e steso sorridendo il dito;
- Con fiera dilettanza in poco spazio Strinsersi tutti, e diersi a far parole, Quasi sospeso il sempiterno strazio.
- A me (dicea l'un d'essi) a me si vuole Dar dell'opra l'onor, che primo osai Spezzar lo scettro, e lacerar le stole.
- A me piuttosto, a me, che disvelai De' Potenti le frodi (un altro grida), E all'uom dischiusi sul suo dritto i rai.
- Perchè l'uom surga, e il suo tiranno uccida, Uop'è (ripiglia un altro) in pria dal fianco Dell'eterno timor torgli la guida.
- Questo fe' lo mio stil leggiadro e franco, E il sal Samosatense, onde condita L'empietà piacque, e l'uom di Dio fu stanco.
- Allor fu questa orribil voce udita:

  l' fei di più, che Dio distrussi: e tacque;
  Ed ogni fronte apparve sbigottita.

## 52 CANTO TEREO

Primamente un silenzio cupo nacque,
Poi tal s'intese un mormorio profondo,
Che lo spesso cader parea dell'acque
Allor che tutto addormentato è il mondo.

### IN MORTE

D I

# UGO BASSVILLE

## CANTO QUARTO

BATTE a vol più sublime aura sicura La farfalletta dell'ingegno mio, Lasciando la città della sozzura.

- E dirò come congiurato uscio
  A dannaggio di Francia il mondo tutto:
  Tale il senno supremo era di Dio.
- Canterò l'ira dell'Europa e il lutto, Canterò le battaglie, ed in vermiglio Tinto de' fiumi e di due mari il flutto.
- E d'altro pianto andar bagnata il ciglio La bell'alma vedrem, di che la Diva Mi va cantando l'affannoso esiglio.

- Il bestemmiar di quei superbi udiva La dolorosa, ed accennando al duce La fiera di Renallo ombra cattiva,
- Come, disse, fra' morti si conduce Colui? Di polpe non si veste e d'ossa? Non bee per gli occhi tuttavia la luce?
- E l'altro: La sua salma ancor la scossa Di morte non sentì; ma la governa Dentro Marsiglia d'un demón la possa:
- E l'alma geme fra i perduti eternamente perduta; nè a tal fato è sola, Ma molte, che distingue Ira superna.
- E in Erebo di queste assai ne vola

  Dall'infame congréga, in che s'affida

  Cotanto Francia, ahi stolta! e si consola.
- Quindi un demone spesso ivi s'annida In uman corpo, e scaldane le vene, E siede e scrive nel Senato e grida;
- Mentre lo spirto alle cocenti pene D'Averno si martira. Or leva il viso, E vedi all'uopo chi dal Ciel ne viene.
- Levò lo sguardo; ed ecco all'improvviso Laddove il Cancro il piè d'Alcide abbranca E discende la via del Paradiso,



. 5

Ecco aprirsi del Ciel le porte a manca Su i cardini di bronzo; e una virtude Intrinseca le gira e le spalanca.

Risonò d'un fragor profondo e rude Dell'Olimpo la volta, e tre guerrieri Calar fur visti di sembianze crude.

Nere sul petto le corazze, e neri Nella manca gli scudi, e nereggianti Sul capo tremolavano i cimieri:

E furtive dall'elmo e folgoranti Scorrean le chiome della bionda testa Per lo collo e per l'omero ondeggianti.

La volubile bruna sopravvesta

Da brune penne ventilata addietro

Rendea rumor di pioggia e di tempesta.

Del sopracciglio sotto l'arco tetro
Uscian lampi dagli occhi, uscia paura,
E la faccia parea bollente vetro.

Questi, e l'altro campion seduto a cura Dell'estinto Luigi, Angeli sono Di terrore, di morte e di sventura.

Venir son usi dell'Eterno al trono Quando acerba a' mortai volge la sorte E rompe la ragion del suo perdono. D'Egitto il primo l'incruente porte Nell'arcana percosse orribil notte, Che fur de' padri le speranze morte.

L'altro è quel che sul campo estinte e rotte Lasciò le forze che il superbo Assiro Contro l'umile Giuda avea condotte.

Dalla spada del terzo i colpi usciro, Che di pianto sonanti e di ruina Fischiar per l'aure di Sion s'udiro;

Quando la provocata ira divina Al mite genitor fe' d'Absalone Caro il censo costar di Palestina.

L'ultimo fiero volator garzone
Uno è de' sei cui vide l'accigliato
Ezechiello arrivar dall'Aquilone;

In mano aventi uno stocco affilato,

E percotenti ognun che per la via

Del Tau la fronte non vedean segnato.

Tale e tanta dal ciel se ne venía Dei procellosi arcangeli possenti La terribile e nera compagna;

Come gruppo di folgori cadenti Sotto povero ciel, quando sparute Taccion le stelle, e fremon l'onde e i venti. il sibile sentì delle battute Ale Parigi; ed arretrò la Senna Le sue correnti stupefatte e mute.

Vogeso ne tremò, tremò Gebenna E il Bebricio Pirene, e lungo e roco Corse. un lamento per la mesta Ardenna.

Al lor primo apparir diér ratto il loco L'assetate del Tartaro caterve, Un grido alzando lamentoso e fioco.

Come fugge talor delle proterve Mosche lo sciame che alla beva intento Sul vaso pastoral brulica e ferve;

Che al toccar della conca in un momento Levansi tutte, e quale alla muraglia, Qual si lancia alla mano e quale al mento:

Tal si dilegua l'infernal ciurmaglia; Ed altri una pendente nuvoletta, D'ira sbuffando, a lacerar si scaglia;

Sovra il mar tremolante altri si getta, E svegila le procelle altri s'avvolve Nel nembo genitor della saetta;

Si turbina taluno entro la polve, E tal altro col guizzo del baleno Fende la terra, e in fumo si dissolve. Dal sacro intanto orror del tempio usciéno Di mezzo all'atterrate are deserte Due Donne in atto d'amarezza pieno.

L'una velate, e l'altra discoperte

Le dive luci avea, ma di gran pianto
D'ambo le gote si parean coverte.

Era un vel bianco della prima il manto Che parte cela, e parte all'intelletto Rivela il corpo immaculato e santo.

Una veste inconsutile di schietto Color di fiamma l'altra si cingea, Siccome il pellican piagata il petto.

E nella manca l'una e l'altra Dea, E nella dritta in mesto portamento Una lucida coppa sostenea.

E sculto ciascheduna un argomento Avea di duolo, in bei rilievi espresso Di nitid'oro e di forbito argento.

In una sculto si vedea con esso Il figlio e la comporte un Re finggire Pensoso più di lor che di sè-stesso.

E un dar subito all'arme, ed un fremire Di cruda plebe, e dietro al fuggitivo, Siccome veltri dal guinsaglio, uscire; Poi tra le spade ricondur cattivo, E tra l'onte quel misero Innocente Morto al gioire ed al patir sol vivo.

Mirasi dopo una perversa gente Cercar furendo a morte una Regina, Dir non so se più bella o più dolente;

Ed ancisi i custodi alla meschina, E per rabbia delusa (orrendo a dirsi!) Trafitto il letto e la regal cortina.

V' era l'urto in un'altra, ed il ferirsi
Di cinquecento incontro a mille e mille,
E dell'armi il fragor parea sentirsi.

Formidabile il volto e le pupille La Discordia scorrea tra l'irte lance, Tra la polve, tra'l fumo e le faville,

E i tronchi capi e le squarciate pance, Agitando la face che sanguigna De' combattenti scoloria le guance.

Vienle appresso la Morte che digrigna I bianchi denti, ed i feriti artiglia Con la grand'unghia antica e ferrugigna.

E pria l'anime felle ne ronciglia Fuor delle membra, e le rassegna in fretta Fumanti e nude all'infernal famiglia; Poi ghermite le gambe, ne si getta I pesanti cadaveri alle spalle, Nè più vi bada, e innanzi il campo netta.

Dietro è tutto di morti ingombro il calle; Il sangue a fiumi il rio terreno ingrassa, E lubrico s'avvia verso la valle.

Scorre intorno il Furor coll'asta bassa, Scorre il Tumulto temerario, e il Fato Ch'un ne percuote, ed un ne salva e passa.

Scorre il lacero Sdegno insanguinato, E l'Orror co' capelli in fronte ritti, Come l'istrice gonfio e rabbuffato.

Al fine in compagnia de' suoi delitti Vien la proterva Libertà Francese, Ch'ebbra il sangue si bee di quei trafitti:

E son sì vivi i volti e le contese, Che non tacenti, ma parlanti e vere Quelle immagini credi e quell'offese.

Altra scena di pianto, onde il pensiere Rifugge, e in capo arricciasi ogni pelo, Nella terza scultura il guardo fere.

Sacro all'inclita Donna del Carmelo Apriasi un tempio, e distendea la notte Sul primo sonno de' mortali il velo.

- Se non che dell'oscure Artiche grotte Languian le mute abitatrici al cheto Raggio di luna indebolite e rotte.
- Strascinavasi quivi un mansueto Di ministri di Dio sacro drappello, Ch' empio dannava popolar decreto.
- Un barbaro di lor si fea macello: Ed ei, che schermo non avean di scudo Al calar del sacrilego coltello,
- Pietà, Signor, porgendo il collo ignudo; Signor, pietà, gridavano: e venía In quella il colpo inesorató e crudo.
- Cadean le teste, e dalle gole uscia Parole e sangue; per la polve il nome Di Gesù gorgogliando e di Maria.
- E l'un su l'altro si giacean, siccome Scannate pecorelle, e fean ribrezzo L'aperte bocche e le riverse chiome.
- La luna il raggio ai visi esangui in mezzo Pauroso mandava e verecondo, A tanta colpa non ben anco avvezso;
- Ed implorar parea d'un vagabondo Nugolo il velo, ed affrettar raminga Gli atterriti cavalli ad altro mondo.

Chi mi darà le voci, ond'io dipinga Il subbietto feral che quarto avanza, Sì ch'ogni ciglio a lagrimar costringa?

Uom d'affannosa, ma regal sembianza, A cui, rapita la corona e il regno, Sol del petto rimasta è la costanza,

Venía di morte a vil supplizio indegno Chiamato, ahi lasso! e vel traevan quelli Che fur dell'amor suo poc'anzi il segno.

Quinci e quindi accorrean sciolte i capelli Consorte e suora ad abbracciarlo, e gli occhi Ognuna avea conversi in due ruscelli.

Stretto al seno egli tiensi in su i ginocchi Un dolente fanciullo, e par che tutto Negli amplessi e ne' baci il cor trabocchi;

E sì gli dica: Da' miei mali istrutto Apprendi, o figlio, la virtude, e cogli Di mie fortune dolorose il frutto.

Stabile e santo nel tuo cor germogli Il timor del tuo Dio, nè mai d'un trono Mai lo stolto desir l'alma t'invogli.

E se l'ira del Ciel si tristo dono Faratti, il padre ti rammenta, o figlio, Ma serba a chi l'uccide il tuo perdono. Questi accenti parea, questo consiglio Profferir l'infelice; e chete intanto Gli discorrean le lagrime dal ciglio.

Piangean tutti d'intorno, e dall'un canto Le fiere guardie impietosite anch'esse Sciogliean, poggiate sulle lance, il pianto.

Cotai sul vaso acerbi fatti impresse L'artefice divino; e se vietato, Se conteso il dolor non gliel'avesse,

Il resto de' tuoi casi effigiato
V'avria pur anco, o Re tradito, e degno
Di miglior scettro e di più giusto fato.

E ben lo cominciò, ma l'alto sdegno Quel lavoro interruppe, e alla pietate Cesse alfin l'arte, ed all'orror l'ingegno.

Poichè di doglia piene e d'onestate Si fur l'alme due Dive a quel feroce Spettacolo di sangue approssimate,

Sul petto delle man fero una croce, E sull'illustre estinto il guardo fise Senza moto restarsi e senza voce,

Pallide e smorte come due recise

Caste viole, o due ligustri occulti,

Cui nè l'aura, nè l'alba ancor sorrise.

Poi con lagrime rotte da' singulti Baciar l'augusta fronte, e ne serraro Gli occhi nel sonno del Signor sepulti;

Ed il corpo composto amato e caro, Vi pregâr sopra l'eterno riposo, Disser l'ultimo vale, e sospiraro.

E quindi in riverente atto pietoso Il sacro sangue, di che tutto orrendo Era intorno il terreno abbominoso,

Nell'auree tazze accolsero piangendo, Ed ai quattro guerrier vestiti a bruno Le presentâr spumanti, una dicendo:

Sorga da questo sangue un qualcheduno Vendicator, che col ferro e col foco Insegua chi lo sparse; nè veruno

Del delitto si goda, nè sia loco Che lo ricovri: i flutti avversi ai fluttì, I monti ai monti, e l'armi all'armi invoco.

Il tradimento tradimento frutti; L'esiglio, il laccio, la prigion, la spada Tutti li perda, e li disperda tutti.

E chi sitia più sangue per man cada D'una virago, ed anima funebre A dissetarsi in Acheronte vada,

- E chi riarso da superba febre Del capo altrui si fea sgabello al soglio, Sul patibolo chiuda le palpebre;
- E gli emunga il carnefice l'orgoglio; Nè ciglio il pianga; nè cor sia che, fuora Del suo tardi morir, senta cordoglio.
- La veneranda Dea parlava ancora, E già fuman le coppe, e a quei campioni Il cherubico volto si scolora;
- Pari a quel della Luna, allor che proni Ruota i pallidi raggi, e in giù la tira Il poter delle Tessale canzoni.
- E l'occhio sotto l'elmo un terror spira, Che buia e muta l'aria ne divenne, E tremò di quei sguardi e di quell'ira.
- Dei quattro opposti venti in su le penne Tutti a un tempo fer vela i Cherubini, Ed ogni vento un Cherubin sostenne.
- Già il Sol lavava lagrimoso i crini

  Nell' onde Maure, e dal timon scioglica
  Impauriti i corridor divini;
- Chè la memoria ancor retrocedea

  Dal veduto delitto, e chini e mesti

  Espero all'auree stalle i conducea:

Mentre la notte di pensier funesti E di colpe nudrice e di rimorsi Le mute riprendea danze celesti.

Quando per l'aria cheta erte levorsi Le quattro oscure vision tremende, E l'una all'altra tenea volti i dorsi.

Giunte là dove la folgore prende L'acuto volo, e furibonda il seno Della materna nuvola scoscende;

Inversero le coppe, e in un baleno Imporporossi il cielo, e delle stelle Livido fessi il virginal sereno.

Inversero le coppe, e piobber quelle Il fatal sangue, che tempesta roggia Par di vivi carboni e di fiammelle.

Sotto la strana rubiconda pioggia

Ferve irato il terren che la riceve

E rompe in fumo; e il fumo in alto poggia,

E i petti invade penetrante e lieve E le menti mortali, e fa che d'ira Alto incendio da tutte si solleve.

Arine fremon le genti, arme cospira L'Orto e l'Occaso, l'Austro e l'Aquilone, E tuttaquanta Europa arme delira.



Quind'escono del fier Settentrione L'Aquile bellicose, e coll'artiglio Sfrondano il Franco tricolor bastone.

Quinci move dall'Anglico coviglio
Il biondo imperator della foresta
Il tronco stelo a vendicar del Giglio.

Al fraterno ruggito alza la testa L' Annoverese impavido cavallo, E il campo colla soda unghia calpesta.

D'altra parte sdegnosa esce del vallo E maestosa la gran Donna Ibera Al crudele di Marte orrido ballo;

E scossa la cattolica bandiera In su la rupe Pirenea s'affaccia, Tratto il brando e calata la visiera:

E la Celtica putta alto minaccia,
 E l'osceno berretto alla ribalda
 Scompiglia in capo, e per lo fango il caccia.

Ma del prisco valor ripiena e calda La Sovrana dell'Alpi in su l'entrata Ponsi d'Italia, e ferma tiensi e salda;

E alla nemica la fatal giornata

Di Guastalla e d'Assietta ella rammenta,

E l'ombra di Bellisle invendicata,

Che rabbiosa s'aggira, e si lamenta In val di Susa, e arretra per paura Qualunque la vendetta ancor ritenta.

Mugge frattanto tempestosa e scura Da lontan l'onda della Sarda Teti, Scoglio del Franco ardire e sepoltura.

Mugge l'onda Tirrena, irrequieti Levando i flutti, e non aver si pente Da pria sommersi i mal raccolti abeti.

Mugge l'onda d'Atlante orribilmente, Mugge l'onda Britanna, e al suo muggito Rimormorar la Baltica si sente.

Fin dall' estremo Americano lito Il mar s'infuria, e il Lusitan n'ascolta Nel buio della notte il gran ruggito.

Sgomentossi, ristette, e a quella volta
Drizzò l'orecchio di Bassville anch'essa
L'attonit' Ombra in suo dolor sepolta.

Palpitando ristette, e alla convessa Region sollevando la pupilla Traverso all' ombra sanguinosa e spessa,

Vide in su per la truce aria tranquilla Correr spade infocate; ed aspri e cupi N'intese i cozzi, ed un clapgor di squilla.

- Quindi gemere i boschi, urlar le rupi, E piangere le fonti, e le notturne Strigi solinghe, e nlular cagne e lupi.
- E la quiete abbandonar dell'urne Pallid'Ombre fur viste, e per le vie Vagolar sospirose e taciturne;
- Starsi i fiumi, sudar sangue le pie Immagini de' templi, ed involato Temer le genti eternamente il die.
- O pietosa mia guida, che campato M' hai dal lago d'Averno, e che mi porti A sciogliere per gli occhi il mio peccato;
- Certo di stragi e di sangue e di morti Segni orrendi vegg'io: ma come? e donde? E a chi propizie volgeran le sorti?
- Al suo duca sì disse, e avea feconde Di pianto la Francese Ombra le ciglia. Vienne meco, e il saprai: l'altro risponde;

Ed amoroso per la man la piglia.

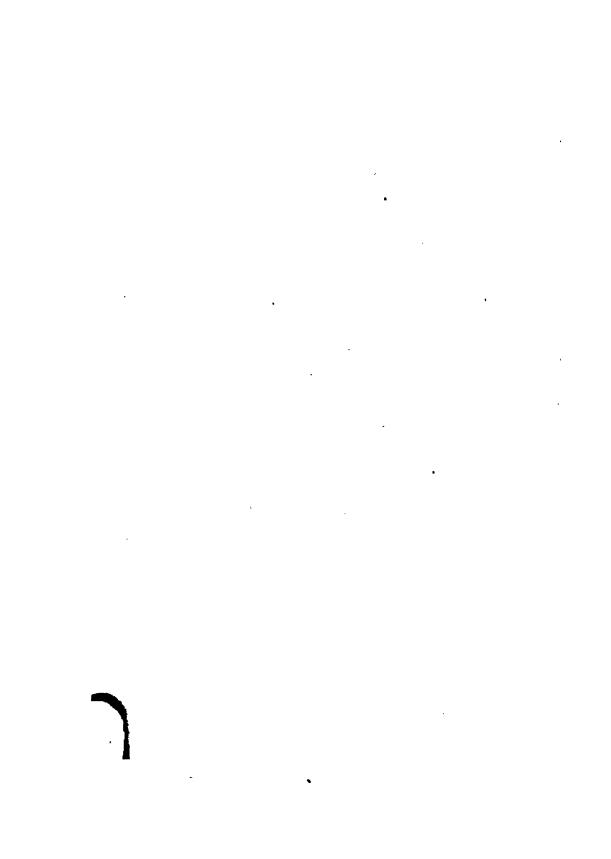

# NOTE AL CANTO PRIMO

#### PAGINA 16

E nel levarsi a volo ecco di Piero Sull'altissimo tempio alla lor vista Un Cherubino minaccioso e ftero;

Un di quei sette, ec.

Ad illustrazione di questo passo giova qui riferire alcuni brani del capo I., v. 9 e segg. dell'Apocalisse: 
Ego Joannes etc. fui in insula, quae appellatur 
Patmos, propter verbum Dei et testimonium Jesu...
Et conversus vidi septem candelabra aurea: et in 
medio septem candelabrorum aureorum similem filio 
hominis... et habebat in dextera sua stellas septem...

Et posuit dexteram suam super me dicens:.. Septem 
stellae Angeli sunt septem Ecclesiarum: et candelabra 
septem, septem Ecclesiae sunt. »

Ed al raggio di luna incerto e fioco Vider spezzate antenne, ec.

Nel principiare dell'anno 1793 i Francesi avevano mendata nel Mediterraneo un'armata per impadronirsi dell'isola di Sardegna. La navigazione su quel mare in quella stagione era pericolosa, e perciò infelice fu l'esito di tale spedizione. Pochi giorni appunto prima della morte di Bassville replicate e fierissime tempeste maltrattarono i legni francesi e li respinsero dalla Sardegna.

Ivı

Di Nizza inulto rimirando il lutto, Ed Oneglia che ancor combatte e fuma.

Il generale francese Anselme nel 1792 aveva conquistata la città e contea di Nizza, sostenuto dalla parte del mare dall'ammiraglio Truguet. Oneglia oppose all'invasione una gagliarda resistenza.

#### PAGINA 18

Videro, ahi vista! in messo della folta Starsi una croce, ec.

Il fatto qui descritto avvenne tra gli altri che contaminarono ne' primi anni della Rivoluzione la città ed il territorio di Marsiglia, cui perciò il poeta chiama spietato. Fu riferito ne' Giornali d'allora, e precedette la morte di Bassville.

. . . . . . . . d'Avignon la valle Già di sangue civil fatta vermiglia, ec.

Avignone fu teatro di turbolenze feroci al cominciare della francese Rivoluzione. Alcuni cittadini chiedevano di far parte della Francia, altri restavano fedeli alla Santa Sedo, alla quale da più secoli erano sudditi. Mentre gli animi erano sgitati e discordi, non senza qualche spargimento di sangue, giunse colà il famoso Jourdan, detto il coupe-téte, portandovi desolazione, stragi e nefandità d'ogni sorte. Numerose vittime perirono in quel disordine. Avignone ed il Contado. Venassino fu incorporato alla Francia dall'Assemblea Costituente poco innanzi del suo terminare.

#### PAGINA 21

Le cave rupi e la pianura immonda, .
Che ancor la strage Camisarda accenna.

Camisardi appellaronsi gli esetici delle Cevennes (montagne molto alte della Linguadocca, che danno il nome al paese circonvicino, dette dai Latini Gebenna), i quali sotto pretesto di religione si ribellarono contra Lodovico XIV. Il maresciallo Villars tentò di vincerli colla prudenza nell'anno 1703, e finalmente il maresciallo Berwick riusci a sottometterli esterminandone la maggior parte. L'origine del nome Camisard è oscura per gli stessi Francesi. Chi lo deriva da camisade,

i

ۆ

termine di guerra che vale assalto fatto pèr sorpresa, giacchè tali furono quelli di cotesti montanari; chi da camise, che in qualche luogo di Francia dicesi invece di chemise, e ciò per la foggia del lor vestimento; chi da altro, ma tutti con poca certezza.

#### PAGINA 21

Lasciò l'irresoluta e stupid'onda D'Arari a dritta, e Ligeri a mancina.

Arari chiamavano gli antichi quel siume che ora è detto la Saóne (e dagli Italiani la Sona), il quale ha la sua sorgente nelle montagne dette Vosges, ed entra nel Rodano vicino a Lione. La ragione del chiamar la sua onda stupida e irresoluta si ha nelle parole di Giulio Cesare, Bell. Gall., lib. I., c. 12. "Flumen est Arar quod per sines Æduorum et Sequanorum in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut ocualis, in utram partem sluat, judicari non possit." Onde segnis è detto anche da Plinio, e pigerrimus da Silio. — Ligeri, la Loira, altro siume che nasce nel Vivarais paese della Linguadocca, e, trassorsa gran parte della Francia, cade nell' Oceano.

Ivi

Indi varca la falda Tigurina, ec.

Chiama falda Tigurina il poeta quel tratto di paese sulla sponda della Saone dove Cesare sorprese la quarta parte dell'esercito degli Elvezii che non aveva ancora tragittato il fiume, e la sbaraglio. Egli appoggiasi all'autorità di Cesare medesimo, il quale dice nel primo
libro della Guerra Gallica: « Is pagus appellabatur

"Tigurinus." Quello che segue negli altri due versi
allude pure a quanto narra lo stesso autore de' Commentarii: "Hic pagus unus quum domo exisset, pa
"trum nostrorum memoria, L. Crassum consulem in"terfecerat, et ejus exercitum sub jugum miserat: ita
"sive casu, sive consilio deorum immortalium, quae
"pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo
"romano intulerat, ea princeps poenas persolvit."

## PAGINA 21

Poi Niverno trascorre, ed oltre move Fino alla riva, u' d'Arco la donzella, ec.

Nivernum dicevasi dai Latini quella città che ora appellasi Nevers. — È notissimo che nell'anno 1429 sotto le mura di Orléans una donzella nata di poveri genitori in Domremi, per nome Giovanna d'Arc, batte gli Inglesi vincitori, li costrinse a levare l'assedio dalla città e rassicurò sulla fronte di Carlo VII la corona di Francia ch'egli era sul punto di perdere. È pur noto che questa eroina, detta comunemente la pulcella di Orléans, caduta in mano degli Inglesi, fu condannata siccome strega ed abbruciata sulla piazza del mercato di Rouen.

Il suol che l'Aquitana onda flagella.

Sinus Aquitanicus veniva detto dai Latini quel tratto di Oceano che è tra la Bretagna e la Biscaglia.

Ivi

Quindi ai Celtici boschi si rigira
Pieni del canto che il chiomato Bardo
Sposava al suon di bellicosa lira,

Che bellicoso fosse il canto de' Bardi, quando pure nol mostrassero le poesie di Ossian, la esistenza del quale taluni non vogliono ammettere, basta a provarlo, tralasciando le altre autorità, quella di Lucano nel primo della Farsaglia:

- « Vos quoque qui fortes animas belloque peremtas
- " Laudibus in longum vates dimittitis acvum,
- « Plurima securi fudistis carmina Bardi.

Chiomati poi appella qui il poeta i Bardi della Gallia Celtica e perche abitavan essi nella parte di Gallia che dicevasi comata, e perche dovevano avere una cura particolare di lasciar crescere i loro capelli. Pare che questo costume di conservare la chioma sia tutto proprio de' poeti, giacche intonso fingesi il loro Dio Apolline, e Virgilio chiama crinito quell' Iopa ch' egli introduce a cantare alla mensa di Didone le dottrine del massimo Atlante.

# NOTE AL CANTO SECONDO

PAGINA 27

 $U_{\scriptscriptstyle extsf{N}^\prime}$  Altrad Furia di più acerba faccia, ec.

L' Empietà.

Ivi

Di Diagora poscia e d' Epicuro Dettò le carte, ec.

Diagora nacque in Melo, una delle Cicladi. Tra molti scrittori antichi che di lui parlarono ecco come si esprime Cicerone nel primo libro De natura Deorum: "A Plerique, quod maxime verisimile est, et quo "a omnes duce natura vehimur, deos esse dixerunt: "dubitare se Protagoras: nullos esse omnino Diagoras "Melius, et Theodorus Cyrenaicus putaverunt." Fu perciò detto comunemente l'Ateo; e perche osò pubblicamente sostenere le orribili sue dottrine, gli Ateniesi lo sentenziarono a morte, alla quale essendosi egli sottratto colla fuga, non solumente focero promulgare dal banditore la condanna di lui, ma comandarono ancora che fosse scolpita in una colonna di bronzo la taglia che colui il quale uccidesse Diagora riocverebbe

un talento, e due ne avrebbe quegli che lo consegnasse vivo. — Quanto ad Epicuro, gli eruditi, dopo Gassendo, si studiano di purgarlo dalla taccia di aver fatta consistere tutta la felicità nello accontentamento dei sensi. Cicerone però, Diogene Laerzio e tutti gli antichi, cominciando dai tempi di Epicuro medesimo e venendo fino a quelli del canonico di Digne, tennero unanimamente non solo ch'egli fosse empio nella dottrina, ma che insinuasse apertamente la voluttà. L'universale consentimento da niuno poi è meglio confermato, che dal più elegante di tutti i panegiristi di Epicuro, da quel Lucrezio il quale in aurei versi ne cantò le riprovate dottrine.

# PAGINA 28

Era il tempo che sotto al procelloso Aquario, ec.

Circoscrive il mese di gennaio ed il giorno 21 di esso, nel quale circa le ore dieci prima del mezzogiorno perdette la vita sul palco l'infelice Luigi XVI, correndo l'anno 1793.

# PAGINA 29

De' Druidi i fantasmi insanguinati, ec.

I Druidi erano sacerdoti, maestri, legislatori degli antichi Galli. I loro Dei Eso e Teutate corrispondevano a Marte e Mercurio. Essi pretendevano di placarli con vittime umane. Le selve erane i luoghi consecrati ai sano sanguinosi misterii, e fra le altre una ve n'avea sani celebre presso Marsiglia, distrutta per comande di Giulio Cesare. Nel libro VI dei Commentarii della Guerra gallica è ampiamente descritto che cosa sossero cotesti Druidi. E Lucano nel libro III della Farsaglia in bellissimi versi dipinge l'atterramento del mentovato bosco di Marsiglia. Giova riferire i seguenti:

- " Hunc non ruricolae Panes, nemorumque potentes
- " Sylvani Nymphaeque tenent, sed bambara ritu
- « Sacra deûm, structae sacris feralibus arae;
- « Omnis et humanis lustrata cruoribus arbos.

# PAGINA 32

# E già battea furtiva ad ogni petto La piètà rinascente, ec.

Luigi XVI giunto sul palco indirizzò ai circostanti queste parole: Francesi, io muoio innocente; perdono a' miei nemici; desidero che la mia morte.... Il generale Santerre comandò allora che si battessero i tamburi, collo strepito de' quali impedi che si udisse più oltre la voce del Re, e che gli animi del popolo non cedessero forse al sentimento della pietà.

# PAGINA 33

Damiens l'uno, ec.

Roberto Francesco Damiens tentò di ammazzare Lodovico XV, stando questo re per montare in carrozza nel cortile di Versailles, la sera del 5 gennaio 1757. Avendo fallito il colpo, il re medesimo, leggermente Serito, lo ravvisò, onde fu preso e condannato s morte. - Giangiacomo Anckarstroem, o Ankastroom, gentiluomo svedese, assassinò con un colpo di pistola Gustavo III re di Svezia, che trovavasi ad una festa di ballo in Stocolma, nella notte 15 marzo 1792; ed egli poi perdette la vita sul patibolo nel giorno 29 di aprile, dopo di essere stato frustato tre giorni per la città. - Francesco Ravaillac uccise in Parigi, nel giorno 14 di maggio 1610, Enrico IV vincitore e padre de' suoi sudditi, e fu giustiziato nel giorno 27 dello stesso mese. — Quel quarto che colla mano si nasconde lo scritto, è Giacomo Clement, il quale nel 1589 assassinò Enrico III a Saint Cloud nel primo di agosto. Gli annali della Chiesa detestano il fatto di costui, il quale era frate dell'Ordine de' Predicatori; perciò il poeta si astenne dal nominarlo.

# NOTE AL CANTO TERZO

77

# PAGINA 39

 $I_{\scriptscriptstyle \it N}$  Dio fidando che i trecento al fonte, ec.

Stando gli Amaleciti ed i Madianiti accampati nella valle di Jezrael, Iddio comandò a Gedeone di scegliere al fonte di Arad trecento guerrieri di Israele, i quali di nottetempo suonando le trombe e gridando: La spada del Signore e di Gedeone, sparsero lo scompiglio nel campo numeroso di que' nemici del nome Israelita, e li misero in fuga. Le circostanze di questo fatto vedile nel capo VII del libro de' Giudici.

# PAGINA 39

Che del Varo sommersero le antenne, ec.

Si è già detto nelle postille al Canto I che l'armata francese era stata dispersa al principiare dell'anno 1793 sulle coste della Sardegna da fierissime tempeste. Ora è da aggiungere che le soldatesche le quali la componevano erano parte di quelle che stanziavano nella Contea di Nizza. Perciò il poeta chiama antenne del Varo le navi mandate al conquisto della Sardegna. Tutti sanno che il Varo scorre nelle vicinanze di Nizza.

E me, cui tema e amor rendean presago, ec.

Vedi le Notizie intorno Bassville premesse alla Cantica.

Ivi

Lagrimai di rimorso, ec.

Fu stampato nella narrazione pubblicata in Roma nel giorno 16 gennaio 1793, che Bassville vicino a morte dichiarò, prima di ricevere i sagramenti della chiesa: Di ritrattare i giuramenti da sè fatti, e di detestare ogni atto contrario alla religione cattolica nel quale fosse caduto. È detto nella medesima, che i sentimenti co' quali esso andò incontro al suo fine furono tutti di edificazione, rassegnazione e pietà, e che solo fu udito lagnarsi di morire vittima di un pazzo. Pel quale intendeva un certo la Flotte che volendo ad ogni costo far innalzare in Roma le armi della Repubblica francese, e comparire in pubblico colle nuove insegne della sua Nazione, suscitò il tumulto popolare nel quale peri Bassville.

# PAGINA 42

Per me trova le due che là si stanno Mie regali Congiunte, ec.

Le due Zie di Luigi XVI erano rifuggite a Roma sino dal principio dell'anno 1791.

Se non v' ha quella onde Mosè percusse Amalecco, ec.

È noto per le sacre carte che essendo stato Israele assalito dagli Amaleciti, Mosè comandò a Giosuè di uscire contro di essi a battaglia, e ch'egli, presa la sua verga, salì sull'Oreb accompagnato da Aronne e da Hur. Quivi tenendo le mani alzate al cielo, faceva sì che gli Israeliti vincevano, ma s'ei le abbassava, superavanli quei di Amalecco: e fu d'uopo, poich'egli stancavasi, che Aronne ed Hur lo facessero sedere su d'una pietra, e, sostenendogli le braccia fino al tramonto del sole, ottenessero alle armi di Giosuè per tal modo una compiuta vittoria. — Esodo, cap. XVII. — Sotto il nome di imporporati Aronni e Calebidi più avanti s'intendono i Cardinali, de' quali sono immagine Aronne ed Hur figlio di Caleb.

# PAGINA 47

Di quei tristi seguian l'atre figure, ec.

Si è già detto nelle Note al Canto precedente che nelle vicinanze di Marsiglia eravi un bosco entro cui i Druidi celebravano i loro misterii lordi d'umano sangue.

Capitano di mille alto si vede, ec-

Non è d'uopo di dire che questo è lo spettro di Voltaire.

Įvi

..... colui che dello spirto
Svolse il lavoro, e degli affetti il morbo.

Elvezio. Ne' suoi Discorsi De l'Esprit si attribuiscono alla materia le operazioni dell'anima, e si vuol mostrare che gli uomini non sono retti che dalla voluttà e dall'interesse.

# PAGINA 48

Vassene solo l'eloquente, ec.

Ognuno qui ravvisa Giangiacomo Rousseau. Le sue lettere di Giulia, nelle quali l'amore parla veramente un linguaggio di fuoco, non sono meno celebri del Contratto sociale, dell'Emilio, ec. Se ne va solo anche perchè egli non entro propriamente nella lega dei così detti Enciclopedisti, con alcuni de' quali ebbe anzi fierissima guerra.

Ivi

L'una raccolse delle umane idee, ec.

D' Alembert, insigne matematico, promotore e

compilatore insieme con Diderot dell'Encirlopedia o Dizionario ragionato delle Scienze, delle Arti e de' Mestieri.

# PAGINA 49

Finse l'altra del fosco Americano, ec.

Raynal, autore dell'Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, nella quale ad ogni passo si incontrano declamazioni contro i principi ed il sacerdozio.

Ivi

Dove te lascio che per l'alto roti, ec.

Pietro Bayle, autore del libro intitolato: Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète qui parut en mois de decembre 1680, e del Dictionnaire historique et critique. Il costui pirronismo è sostenuto da un immenso corredo di erudizione, ed a questa fonte bevette largamente la maggior parte dei filosofi del secolo xvIII che non erano tutti certamente dotti al pari di lui.

# PAGINA 49

E te che contro Luca e contro Marco, ec.

Lo studio delle opere di Bayle produsse l' Examen des apologistes de la religion chrétienne e la Lettera di Trasibulo a Leurippe attribuite all'Accademico Niccola Freret, e stampate dopo la sua morte. Di lui

qui parla il poeta. Il sig. Racul Rochette nella Biographie universelle ancienne et moderne si è studiato di vendicare la memoria di quel dotto uomo dall'oltraggiosa supposizione ch'egli abbia dettate si empie scritture.

# PAGINA 50

Ultimo al fier concilio comparia, ec.

Giambattista Mirabaud. Fu questi un modesto letterato, e tradusse in prosa francese la Gerusalemme liberata. Dopo la sua morte venne in luce col nome di lui il Systéme de la Nature, ou des loix du monde physique et du monde moral. L'opera è creduta comunemente di Diderot; ma per ispacciarla più sicuramente le si pose in fronte il nome di un morto, e si disse ch'ei l'aveva lasciata come il proprio Testamento. L'autore nega apertamente l'esistenza di Dio, spingendo l'atrocità fino a provocarne, come qui dice il poeta, la folgore suprema.

#### PAGINA 54

# E il sal Samosatense, ec.

Cioè il sale di Luciano, notissimo autore di molti dialoghi e di altre opere scritte in greco, il quale nacque in Samosata città della Siria sul cominciamento dell'impero di Adriano. — Voltaire suole chiamarsi Luciano moderno per lo stile festivo ed arguto; e così a vicenda Luciano vien detto il Voltaire dell'antichità, perchè non meno di quel di Ferney fu scrittore leggiadro, ed al pari di lui burlasi nelle sue opere della religione e della morale.

# NOTE AL CANTO QUARTO

# PAGINA 54

.... La sua salma ancor la scossa
Di morte non sentì, ec.

Raynal viveva ancora quando scoppiò la Rivoluzione; e convinto che le massime da lui troppo liberamente inculcate riuscivano fatali alla sua patria, le ritrattò in uno scritto, che mandò ai Rappresentanti della Francia, prima della morte di Luig. EVI. La sua ritrattazione fu però ben lungi dal produrre l'effetto che prodotto avevano le sue opere; anzi Raynal convertito fu a que' tempi riguardato siccome un vecchio delirante.

# PAGINA 56

D' Egitto il primo l'incruente porte, ec.

L'Angelo che in una notte esterminò tutti i primogeniti dell'Egitto, acciocchè Faraone si risolvesse di lasciar partire gli Ebrei, a' quali Iddio aveva ordinato di tingere col sangue dell'agnello le porte delle loro case per distinguerle da quelle degli Egiziani.

L'altro è quel, cc.

Sennacheribbo re degli Assirii accampava contro Ezechia re di Giuda, alloraquando un Angelo gli mise a morte in una notte cento ottanta cinque mila uomini, e lo costrinse a ritirarsi in Ninive.

Ivı

Dalla spada del terzo, ec.

"Misit.... Angelum in Jerusalem ut percuteret "eam.... Levansque David oculos suos, vidit Ange-"lum Domini stantem inter coelum et terram, et eva-"ginatum gladium" in manu ejus et versum contra "Jerusalem. " Paralipomenon, lib. I, cap. XXI.

Ivi

L'ultimo fiero volator garzone Uno è de' sei, ec.

Racconta Esechiele, nel capo IX della sua Profezia, che gli comparvero dalla parte dell'Aquilone sei Angeli, ognuno de' quali aveva nelle mani uno strumento di morte. In mezzo ad essi stava un altro Angelo che aveva appeso a' fianchi un calamaio da scrivere; a questo disse il Signore che andasse per mezzo a Gerusalemme, e segnasse un Tau sulle fronti di coloro

che erano afflitti per le abbominazioni della città, comandò poscia agli altri sei che esterminassero quante persone vedevano non avere sopra di sè il *Tau*, incominciando dal santuario.

# PAGINA 57

Vogeso ne tremò, tremò Gebenna E il Bebricio Pirene, e lungo e roco Corse un lamento per la mesta Ardenna.

Vogesus saltus era detta dai Latini quella catena di monti che separano la Franca Contea e l'Alsazia dalla Lorena, e che ora appellansi Vosges. — Di Gebenna si è già parlato nelle Note al Canto I. — Ai monti Pirenei il poeta dà l'aggiunto di Bebricio, perchè il loro nome vuolsi derivato da Pirene figlia di Bebrice, la quale ebbe in essi la tomba dopo di essere stata violata da Ercole e straziata dalle fiere. Un tal fatto vedilo narrato da Silio Italico nel libro III della Guerra Punica. — Ardenna, detta dai Latini Arduenna, è una selva che comincia alla estremità dei Vosges ed occupa un grande spazio della Sciampagna. Ai tempi di Cesare (giusta il testimonio di lui) atendevasi per cinquecento e più miglia di terreno.

# PAGINA 58

Due Donne in atto d'amarezza pieno.

Nella prima di queste due Donne il poeta simboleggia la Fede, nell'altra la Carità.

. . . . . . . . . . . . .

# PAGINA 58

In una sculto si vedea con esso Il figlio e la consorte un Re fuggire, ec.

La fuga di Luigi XVI a Varennes tentata nella notte del 21 giugno 1791. È noto ch'egli e la sua famiglia furono riconosciuti a Sainte Menehould, inseguiti e ricondotti in Parigi nel giorno 25 dello stesso mese.

# PAGINA 59

Mirasi dopo una perversa gente Cercar furendo a morte una Regina, ec.

Nella giornata del 6 ottobre 1789 una torma di socllerati entrò nel castello reale di Versailles, e s'introdusse per una scaletta nelle stanze della Regina; uccise le guardie che le custodivano, scagliò ogni sorta d'ingiurie contro la infelice principessa, ed avrebbe ben altrimenti inferocito sopra di lei, se alla medesima non fosse prima riuscito di occultamente sottrarsi al loro furore rifugiandosi nella stanza del Re.

#### Ivi

V'era l'urto in un'altra ed il ferirsi Di cinquecento, ec.

La giornata del 10 agosto 1792; nella quale si segnalarono per la loro fedeltà, di cui tutti rimasero vittima, i pochi Svizzeri che erano a guardia delle Tuileries, combattendo contro alle migliaia di furibondi venuti ad assaltare quella regia abitazione.

# PAGINA 60

Altra scena di pianto, onde il pensiere Rifugge, ec.

La chiesa del Carmine in Parigi era stata convertita in una prigione per rinchiudervi i vescovi ed i sacerdoti che avevano rifiutato di prestare giuramento alla Costituzione. La maggior parte di essi fu trucidata nel giardino annesso alla chiesa dagli emissarii di coloro che reggevano il Municipio di Parigi, nel giorno 2 di settembre 1792.

# PAGINA 62

Stabile e santo nel tuo cor germogli Il timor del tuo Dio, ec.

Il poeta in queste due terzine pose in versi alcune sentenze del Testamento di Luigi XVI.

# PAGINA 64

E chi sitia più sangue per man cada D' una virago, ec.

Marat, membro della Convenzione e del Comitato di Salute pubblica. Maria Carlotta Corday lo uccise con un colpo di pugnale mentre stava in un bagno nel giorno 13 giugno 1793. Questa donzella si mosse a bella posta da Caen ov'ella soggiornava, venne a Parigi, trovò il modo di presentarsi a lui che per grave malattia non poteva uscire di casa, e dopo qualche discorso gli immerse il ferro nel seno. Condannata a morte, incontrolla con molta fermezza, piena del pensiero di avere liberata la Francia da un mostro assetato di sangue.

# PAGINA 65

E chi riarso da superba febre

Del capo altrui si fea sgabello al soglio, ec.

Robespierre dopo aver fatta tremare del suo nome la Francia, accusato di affettare la Dittatura, venne dalla Convenzione dichiarato fuori della legge in uno co' suoi partigiani; indi fu preso e mandato a perdere la testa sotto quella scure medesima che per lui aveva mietute tante vite delle più illustri ed incolpabili della nazione. Questa parve colla sua morte respirare alquanto dagli atroci mali che avea sofferti sotto la tirannide di lui.

# PAGINA 67

Quind' escono del fier Settentrïone L' Aquile bellicose, ec.

L'Aquila è l'arme delle tre grandi monarchie del Nord, Austria, Russia e Prussia.

Quinci move dall' Anglico coviglio Il biondo imperator della foresta, ec.

Al fraterno ruggito alza la testa L'Annoverese impavido cavallo, ec.

L'arme dell'Inghilterra è un Leone, quella dell'Elettorato, ora regno di Hannover, è un Cavallo. Il poeta chiama fraterno il ruggito del Leone d'Inghilterra rispetto al Cavallo di Hannover, perchè ambedue questi Stati appartengono alla casa di Brunswick.

Ivi

E alla nemica la fatal giornata
Di Guastalla e d'Assietta ella rammenta,
E l'ombra di Bellisle invendicata, ec.

Nella battaglia che avvenne il giorno 19 di novembre dell'anno 1734 a Guastalla, i Francesi, in quell'anno medesimo già più volte sconfitti dagli Austriaci, sarebbero stati messi nuovamente in rotta se non accorreva sul bel principio colla sua cavalleria il Re di Sardegna Carlo Emmanuele che sostenne l'azione e rintuzzò l'impeto dell'inimico. — Nel 1747 il Cavaliere di Belle-isle, fratello del maresciallo di questo nome, volendo segnalarsi con qualche grande impresa, tentò di penetrare in Italia per le Alpi dalla parte di Susa. Ma giunto al passo dell'Assietta si incontrò ne' Piemontesi che lo attendevano difesi da altissime e

# 94 NOTE AL CANTO QUARTO

ben munite trincee. La pugna fu micidiale e disperata; i Piemontesi, quantunque minori di numero, avevano il vantaggio del luogo, e per ben due ore fecero macello de' Francesi a' quali soprastavano. Il Cavaliere di Belle-isle diede non ordinarie prove di valore, e finalmente ricevette l'ultimo colpo gloriosa magis morte occumbens (dice negli aurei suoi Commentarii Castruccio Bonamici), quam quae prudentem deceret ducem.

# PAGINA 69

Vienne meco, e il saprai: l'altro risponde; ec.

Niuno ignora gli avvenimenti che con tanta rapidità si succedettero gli uni agli altri negli ultimi anni del secolo xviii, e mutarono quasi interamente le relazioni politiche dell' Europa. Per questi il poeta dovette interrompere il suo componimento, il quale avrebbe dovuto chiudersi coll'ingresso di Bassville nella Gloria. Nondimeno i quattro Canti di questa altissima poesia hanno già bastante consistenza per sè, e certamente assai maggiore di quella delle Stanze del Poliziano, che così imperfette vengono tenute per uno de' più eleganti poemi italiani.

FINE

·, • • • . ... ` •

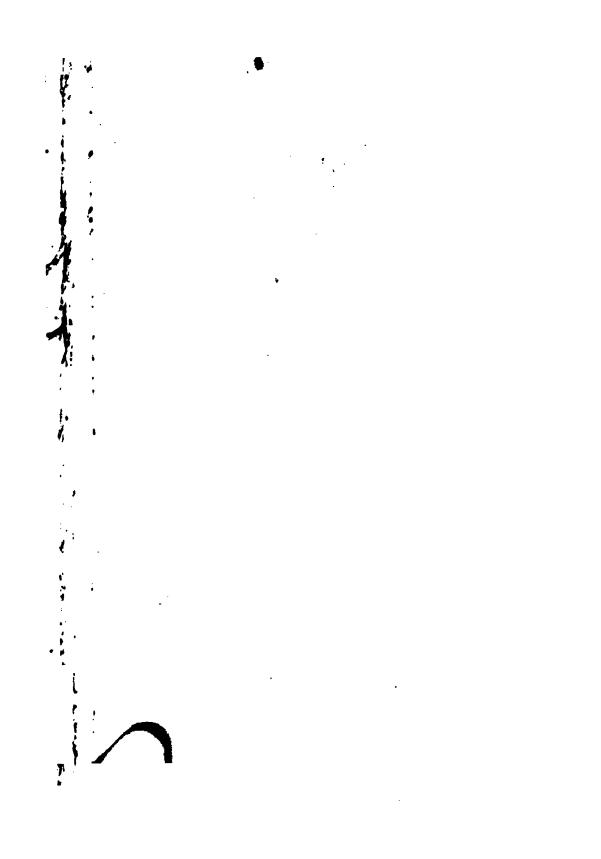

Pag. 45. v. 18 eterni calli. leggi eterei calli.

" 54. 22 aa Levo lo sguardo ec. — Levai lo sguardo ec.



i • •

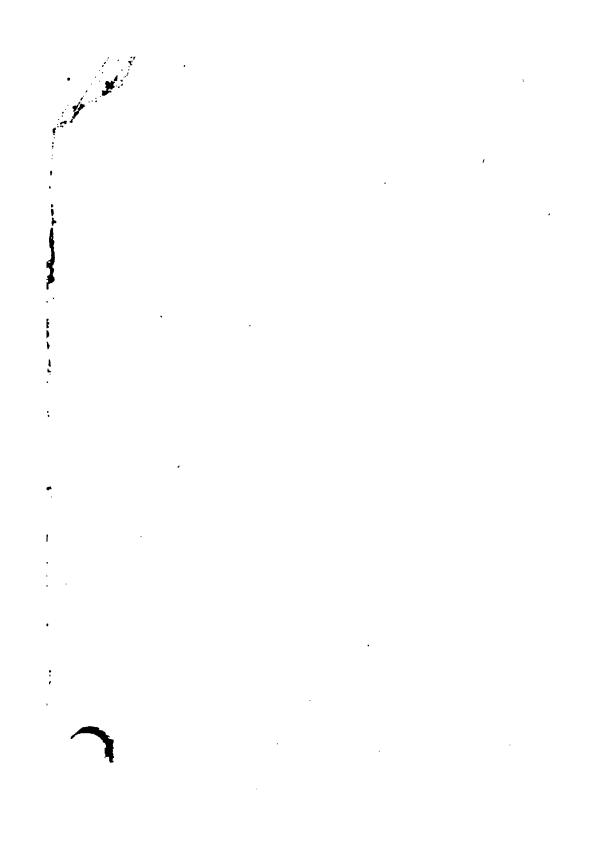

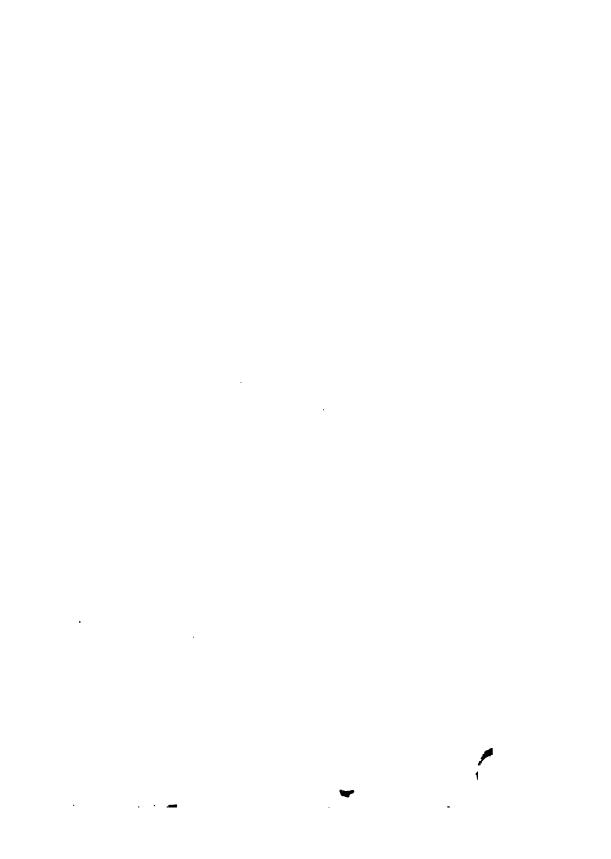

PREZZO In carta fine . . . . . . . . . lir. 1. 80 In carta velina, leg. alla Bod. 9 3.



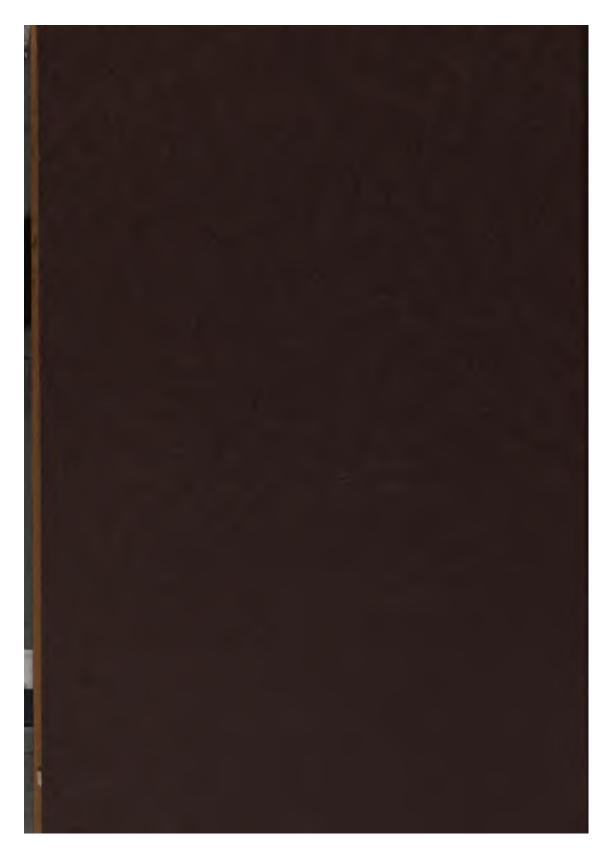